## GRAN TEATRO LA FENICE

Byonn C. E.

# LA PRIGIONIERA



## LA PRIGIONIBRA

LIBRETTO

#### DI P. III. PIAVE

MUSICA DEL MAESTRO

## Carlo ercole bosoni

da rappresentarsi

## AL GRAN TRAPRO LA PRILER

NELLA

Stagione di Carnevale e Quadragesima
1852-53.



TIPOGRAFIA DI TERESA GATTEI

L'Autore del presente Melodramma e quello della Musica, essendosene riserbata l'esclusiva proprietà, la pongono sotto la salva guardia delle vigenti leggi.

## ORCHESTRA



Primo Violino, e Direttore all'Opera sig. Gaetano Mares al Ballo sig. Giovanni Felis idemVice Direttore all'Opera sig. Gaetano Fiorio Primo Violino Spalla all'Opera sig. Luigi Ballestra idem al Ballo sig. Gaetano Marangoni Primo Violino dei 2.di all'Opera sig. Pietro Mozzetti al Ballo sig. Giuseppe Brunetti idemPrima Viola sig. Alessandro Ghislanzoni Primo Violoncello all'Opera sig. Gaetano Rizzo Primo Violoncello al Ballo sig. Nicolò Foramiti Primo Contrabasso all'Opera sig. Giovanni Arpesani Primo Contrabasso al Ballo sig. Daniele Tonazzi Primo Oboè, e Corno Inglese sig. Salatti Domenico Primo Flauto sig. Giovanni Martorati Secondo Flauto ed Ottavino sig. Angelo Salvetti Primo Clarino, e Quartino sig. Domenico Mirco Primo Fagotto sig. Quinto Ceccon Prima Tromba a Chiave sig. Giovanni Battista Fabris Primo Corno della Prima Coppia sig. Antonio Zifra Primo Corno della Seconda Coppia sig. Vinc. Frelich Primo Trombone Sig. Giuseppe Molnus Bombardone sig. Gaetano Bettini Timpanista sig. Eligio Palazzoli Arpista sig.. Luigi Trevisan

## A STABILLIAN

the state of the second second

## PERSONAGGI

## ARTISTI

D. PIETRO I. re di Castiglia OMAR, schiavo africano suo confidente

Donna LEONORA, dama aragonese prigioniera, moglie di D.CARLO, grande d'Aragona INIGO, capitano delle guardie Donna SANCIA, custode di

Leonora

FELICE VARESI

LODOVICO GRAZIANI

FANNY SALVINI-DONATELLI Angelo Zuliani

ANDREA BELLINI

CARLOTTA BERINI

Coro Uomini Popolo, guerrieri, grandi, cortigiani di Pietro.

Coro Donne Papolani, vivandiere, Ancelle, dame Castigliane.

Comparse
Popolo, Soldati, grandi Castigliani, Araldi, scudieri,
paggi Castigliani e Aragonesi.

EPOCA
La seconda metà del secolo XIV.

Scena
Toledo e sue vicinanze.

Digitized by the Internet Archive in 2019 with funding from University of North Carolina at Chapel Hill

## ATTO PRIMO



Parco d'un castello regale presso Toledo, i cui viali sono adorni di statue, fontane, ec. Nel fondo è un grande cancello aperto. A (destra si vede il fianco del castello.

#### SCENA PRIMA

Soldati, Vivandiere, Popolani d'ambi i sessi gaiamente si aggirano, altri seduti mangiano e bevono, altri giocano; la letizia è al colmo.

occa!... tocca!... Sol. Viva!... viva!... POP. Al Leone di Castiglia!... TUTTI Alla pace, che giuliva Pop. È del ciel diletta figlia! Viva il prode che sul campo TUTTI I nemici fulminò. Viva il brando nel cui lampo Ancor pace a noi brillò. Quando ferve la pugna più ardita SOL. Addoppiar ne sentiamo la vita. S'è a voi caro di Marte l'alloro, Pop. È l'ulivo a noi dolce tesoro. Se la tromba ci desta a vittoria Sol. Sacra fiamma ne accende di gloria. Ora premio del vostro valore POP.

Qui v'apprestan la Pace e l'Amore.

#### SCENA II.

Detti ed Omar, che taciturno esce dal castello, e s'aggira tra loro.

Tutti
Si plauda dunque unanimi
A lui che vide e vinse;
A lui che l'idra orribile
Di civil guerra estinse;
Dell'Aragona plaudasi
Al prode vincitor.
Tutto l'amor d'un popolo
Sia premio al suo valor.

Sia premio al suo valor.

(lontano squillo a destra.)

Ma qual mai suone?

. Ma qual mai suono?

II. Reduce

È dalle caccie il re.

Tutti Salve, signor magnanimo, Plauso ed onore a te!...

(correndo a destra scompariscono.)

#### SCENA III.

OMAR SOLO, fissando i plaudenti.

Plauso dovunque, e nel mio cor l'inferno!...
Rapito a'miei deserti
Di Castiglia al signor schiavo qui sono...
In me confida, è vero... ei forse m'ama...
Ma ciò a che monta?... è sempre atroce pena
Sia pur ferrea o di gemme una catena.

Pur nella cupa tenebra
Che grava questo core,
Veggo talora splendermi
Raggio consolatore!

Le pene allor dimentico,
Patria, parenti obblio,
E il fervido desio
Mi pinge ovunque amor.
Ma torna, ahi troppo rapido,
Alle sue pene il cor!

Coro Dell'Aragona plaudasi

(lontano)

Al prode vincitor!...
Tutto l'amor d'un popolo
Sia premio al suo valor!

Om. Perchè nel comun giubilo S'addoppia il mio dolor?...

Anima mia rinfrancati, Rinasci a nuova spene Conforto alle tue pene Forse il destino avrà.

Ti desta, e pari all'aquila,
Da questo immondo suolo
Spiega fidente il volo
A lei che par non ha. (entra nel castello.)

#### SCENA IV.

Appartamento nel castello. Porte laterali; una segreta nel fondo a destra; un verone praticabile nel mezzo.

#### Donna Leonora e Sancia entrano.

Le. Lasciami, Sancia, a'miei pensier mi lascia...

Non parlarmi di gioia, non di festa...

(siede presso una tavola.)

SA. E che?... fia eterno il duolo?... Nè sarà mai che in te abbia calma?

LE. (sorge impetuosa.) Calma!... Calma dicesti?... e averne poss'io mai, Se innanzi agli occhi ho sempre

SA.

Espugnato ed in fiamme il mio castello, E Carlo, sposo mio, caduto esangue In fra macerie ed armi?...
Se ancora sento una feroce mano
Per la chioma ghermirmi, e qui cattiva Lunge da' cari miei, dal figlio mio,
Qui trarmi?... Oh dolce figlio!...
Oh sposo amato tanto

Di questo afflitto cor vedete il pianto.

Rivola ognor lo spirito
A quei felici giorni
Che di letizia angelica
Mi sorrideano adorni,
Quando, beata in estasi,
Nel caro vostro amplesso
M'era gioir concesso
Quasi rapita in ciel.

Ah mi furò a quell'estasi Il mio destin crudel! Più del destino, credilo, Tu sei con te crudel.

(Lieta musica interna.)

LE. Quale suono!... d'insulto novello, Tale gioia trafigge la mesta!... (s'abbandona sul seggiolone).

Sa. No, t'inganni... dischiuso il castello Per tuo onore fu a insolita festa.

#### SCENA V.

DETTA e varie Ancelle ch'entrano dalla destra.

Coro Vieni, o donna, di luce qual mar Già rifulgon le splendide sale!
Come sol che non soffre rivale
Colà vieni su tutte a brillar.

Vien, discaccia l'affanno da te...
Sordo a'pianti fu sempre il destino;
Vien, t'aspetta l'allegro festino,
Vien, ti cerca lo sguardo del re.

Oh mi cerchi!... il cercarmi fia vano...
Ite pur, mi lasciate al dolor...
Troppo è santo, sublime l'arcano
Che riposto mi vive nel cor. (sorge.)

(Gran Dio, disciolta l'anima Dalla mortale argilla, Ascenda qual favilla Ritorni in seno a te.

LE.

Colà in eterno gaudio, De' suoi diletti a canto, Di questo amaro pianto Ritrovi alfin mercè!)

SA. Coro Tergi le vane lacrime
Piega ai voler del re.

(partono tutte dalla sinistra.)

#### SCENA VI.

Pietro entra dall'uscio segreto, e passeggia gravemente in silenzio.

Eccoti, o Piero, vincitor sui campi...

Temuto in pace ... di possente regno
Assoluto signore, dal cui labbro
Ogni voler dipende...
Ogni volere!... Ah no, sol uno, un solo
A' desir miei non piega...
Ma lo farà, pel mio serto lo giuro;
Tal pegno ho in mano, che men fa securo.
Olà?

#### SCENA VII.

#### DETTO e SANCIA.

SA. Signor?

Pr. Che fa colei?..

SA.

Piange le sue catene, i cari suoi
Perduti.

Pi. Va, le annuncia

Non Piero, ma un segreto messo.

SA. Come!...

Pl. Obbedisci. (Sancia rientra.)

#### SCENA VIII.

PIERO SOLO.

Tentar io vo'quel core...

Ah schiuder il potessi a gioia e amore!...

#### SCENA IX.

#### DETTO e LEONORA.

LE. Sire!... voi stesso!...

PI. Appressa;

Non è qui il re, solo un amico vedi.

LE. Ebben ch'io torni a'lari miei concedi.

PI. Ah mal leggi in questo core,
Fatal donna, il desir mio
Il tuo pianto, il tuo dolore
Consolati alfin vogl'io...

LE. Consolati!... adunque sciolta Cade alfin la mia catena!...

Oh mercè!... mercè!...

PI. M'ascolta La tua gioia vo' far piena. Quando in singulti e lacrime Tratta mi fosti innante Dolce coglieami un palpito Che mi ti rese amante; Ogni pensier da allora Sempre fu volto a te; Se bella sei Leonora, Senti pietà di me. LE. Tu, le cui mani grondano Del sangue de' miei cari!... Tu, al guardo mio terribile Al par de' tuoi sicari!... Tu, per feroce scherno, M'osi parlar d'amor!... Ah taci!... un odio eterno Per te sol m'arde il cor. PI. Smetti l'ira, l'orgoglio deponi; Di resistermi invan ti proponi. Non invano, se t'odia il mio core, LE. Non invano, se in me desti orrore. PI. Non sai tu che prigione qui stai?... Non sai tu che obbedirmi dovrai?... D'ogni affetto è in me l'odio più forte, LE. Non pavento, m'è cara la morte. Lo vedremo... (per prenderla.) Pr. Ti scosta. LE. PI. Troppo audace finor ti se' opposta, Vien... (l'afferra per un braccio.) Mi lascia... LE. (gli sfugge.) Obbedisci... lo vo'! Pr. (incalzandola). LE. (fugg. disp. apre il verone e minaccia di precip.) Pria che ceder morire saprò. PI. Ma tuo figlio....

Che il tuo amore per me è un'empietà?
D'un tiranno druda o sposa
Leonora non sarà. (rientra nelle sue

stanze, Piero parte, e cade la tela.)

FINE DELL'ATTO PRIMO.

## ATTO SECONDO

Sala regale nel Palazzo di Toledo. A destra una porta principale, a sinistra sopra alquanti gradini è il trono; nel fondo all'intorno, sedili pei Grandi di Castiglia.

#### SCENA PREMA

#### PIERO solo.

Non m'ingannava io... no... Il materno amore
Più in lei poteo, che del marito spento
La lugubre memoria!...
Per riabbracciare il figlio ella acconsente,
D'un talamo regale avrà l'orgoglio!...
Ne sarò amato poi?...
Che monta?... altre due donne
A tanto onore alzai...
Mi spiacquer... più non sono... ove lo merti,
Può la terra raggiunger l'altre ancora...
Suprema legge il mio voler qui fora.

Taci rimorso, l'anima
Di pace ha sol desio;
Taci, nel petto mio
Parli soltanto amor.
Vo'che d'un velo coprasi
Il truce mio passato;
Esser io voglio amato
Da quel superbo cor.

#### SCENA II.

DETTO, INIGO, SCUDIERI, PAGGI, poi GRANDI di Castiglia e Guardie.

In. Raccolti attendono i grandi, o sire.

16

Fa che a me vengano; con essi udire PI.

Or d'Aragona vo'l'oratore.

(fa entrare i Paggi, gli Scudieri, alcuni dei quali IN. portano le insegne regali, che il Re indossa, e postasi in capo la corona, va a sedereif sul trono, ai cui lati si pongono gli Scudieri; poscia apre la gran porta e fa entrare i Grandi.)

Coro Salve, magnanimo, alto signore!

Sedete, o grandi, meco a consesso; (siedono) PI. Dell' Aragona s'avvanzi il messo.

(ad In. ch'esce)

#### SCENA III.

DETTI e D. CARLO, ch'entra, introdotto da Inigo.

Salute e pace per me t'invia CA. Dell'Aragona il re possente. (gli si presenta un dispaccio.)

(legge) Salute e pace a lui pur sia... PI.

Ne accetto i patti.

Grande e clemente! CA.

Quali pria stavano sieno i confini... Pr. Come si chiede rendo i prigioni; Ma perchè pace tra' due domini Più lungamente lieta risuoni, Una rimanga, una soltanto E regia sposa mi sieda a canto.

Che parli, o sire! CA.

Tutto saprai, Pr.

Or ora al tempio tu pur verrai.

(scende dal trono.)

Del regio imene sia fausto il giorno, COR. Lieta sorrida gioia d'intorno.

P1.

Vieni al tempio, e te presente, Il fulgor di mia corona A una figlia d'Aragona Di mia man vedrai donar.

Vieni al tempio; un Dio clemente Dopo il lampo delle spade Sulle iberiche contrade Fe' quest'iride brillar.

TUT.

Dopo il lampo delle spade Sorge un'iride a brillar.

(Tutti escono.)

#### SCENA IV.

Gran Piazza di Toledo. A sinistra dello spettatore è la Reggia, a destra la Cattedrale.

ALCUNE GUARDIE si postano lungo la via che dalla reggia mette al tempio. Escono quindi dal palazzo alcuni suonatori, poscia gli Araldi, i Grandi, le Dame che si fermano all'ingresso del tempio; quindi gli Scudieri, i Paggi, Pietro, Inigo, Omar, poi Leonora coperta d'un velo sostenuta da Sancia che procederà mestamente; Ancelle, altri Paggi e Cortigiani. Popolo plaudente con rami di mirto. Mentre ha luogo la marcia si canta il seguente.

Coro

Ti ridesta a nuova spene,
O Castiglia fortunata,
Lieta plaudi al fausto Imene
Che a te pace ha ridonata;
Plaudi al grande, il cui valore
I nemici debellò,

Or che il mirto dell'amore Coll'alloro rintrecciò.

(Tutti entrano nella Catt. meno Omar e le guardie.)

#### SCENA V.

OMAR solo, poi D. CARLO con seguito, a tempo.

Om. Di quel tempio è la soglia a me vietata!...

Altrove... altrove è del mio Dio l'altare!...

Oh che dicesti, Omar!... povero schiavo,

Sotto di quelle volte

La tua divinità, no, non s'adora...

Avvi altro Dio al tuo cor che Lëonora?

Ah sì il mio spirto sol per lei s'esalta,

A lei si prostra solo!...

Ma d'altri ell'è!... nè giunger fino a lei

Puote l'ardore degli affetti miei.

Coro Discendi, o spirito (dall'int. del tempio.)
Consolator,

Spira nell'anime Costante amor.

Om. Di laude il canto innalzano all'eterno, Mentre ruggirmi in cor sento l'inferno.

D. Ca. (Durante il seguente canto di Omar, esce dalla Reggia, attraversa la piazza, ed entra col suo seguito nella Cattedrale.)

Om.

Potesse in cenere
Ridurmi il core
Questa che m' agita
Fiamma d'amore!
Potessi toglierla
Al suo tiranno,
E in gaudio volgermi
Cotanto affanno!...
Potessi!... o misero
Non disperar...

Sorgi... rinfrancati
Ardisci, Omar.
(Confuso romore dal tempio.)

Om. Qual romore!...

VOCI INTERNE

Sacrilego indegno!

#### SCENA VI.

Detto e D. Carlo ch'esce surente dalla Cattedrale, seco traendo Leonora, inseguito consusamente dal Re e da tutta la Corte.

| Om.     | Ove corri?                                     |  |
|---------|------------------------------------------------|--|
| CA.     | Mi lascia.                                     |  |
| Om.     | No, no. (trattenendolo.)                       |  |
| CA.     | Sgombra il passo, o paventa il mio sdegno.     |  |
| TUTTI   | Sciagurato Oh sventura  Sciagurato Ci chi può! |  |
| CA. LE. | Oh sventura salvar ci em puo!                  |  |
| PI.     | Sconsigliato, all'orribile eccesso (a D. Ca.)  |  |
|         | Qual potenza maligna t'ha spinto?              |  |
|         | A me innanzi, d'innanzi a Dio stesso           |  |
|         | Il pio rito tu osavi turbar!                   |  |
|         | Ah cader t'era meglio pria estinto,            |  |
|         | Pria la terra doveati ingojar.                 |  |
| LE.     | S'or da Dio m'è lo sposo ridato (a Pi.)        |  |
|         | Tu del nume ai voler t'opporrai?               |  |
|         | A lui solo ho mia fede giurato,                |  |
|         | Nè più ad altri mi lice giurar.                |  |
|         | Tu, re giusto, discior non potrai              |  |
|         | Quanto il cielo ha voluto legar.               |  |
| CA.     | È mia sposa, a Dio innanzi lo giuro (a Pi.)    |  |
|         | Io cadea sol ferito pugnando;                  |  |
|         | S'ora mento, se sono spergiuro                 |  |
| *       | Che mi voglia ora il ciel fulminar.            |  |
|         |                                                |  |

Sposo e padre il mio sangue domando, Moglie e figlio mi dèi ridonar. OM. (da se fissando Leon.) (Ah la rende più bella il dolore! D'una Peri è men vago il sembiante! L'ama pur, che n'è degna, o mio core, L'ama e spera... può il fato mutar. È conforto ad un'anima amante Tra le pene puranco sperar.) Sconsigliato, all'orribile eccesso TUTTI Qual potenza maligna t'ha spinto? Al re innanzi, dinnanzi a Dio stesso Il pio rito tu osasti turbar! Ah cader t'era meglio pria estinto, Pria la terra doveati ingojar. Omar, costor dividansi... PI. Affido a te colei... (a.D.C.)Tu menzogner rammentati Che vivo ancora sei, Perchè in Castiglia onorano Il dritto delle genti... Ma parti... CA. LE. a 2 Invano togliermi Tiranno a lei tu tenti (stringendosi l'uno all'altra) Non più, t'è forza cedere... (a Leo.) Om. PI. Inigo, esca di qua... (indicandogli Carlo.) TUTTI Parti, sospeso un fulmine Sopra il tuo capo sta. LE. O potente della terra, Trema, veglia su te un Dio... Io lo veggo... egli disserra I suoi fulmini su te. Tanta infamia, il pianto mio Non andranno inulti, o re.

Infelice, dalla terra OM. (piano a Le.) Non s'innalza il pianto a Dio, Pure a spene il cor disserra, Io vegliar saprò su te. Lieta render ti vogl'io Saprò un di sottrarti al re. PI. (a Car.) Parti pria che il petto mio Sfreni l'ira contro te. (a Car.) TUTTI Parti, sgombra, finchè Dio Frena l'ira in petto al re. (a Pie.) CA. Partirò, ma il partir mio Ti sarà fatale, o re. (Quadro, e cade la tela.)

FINE DELL'ATTO SECONDO.

## ATTO TERZO



Appartamento del Castello regale presso Toledo. A destra è l'ingresso comune; nel fondo un'alcova praticabile con letto; nel centro un verone da cui si vede il parco; presso il verone una porta chiusa ma praticabile che mette al pianerottolo d'una scala che dà sul parco; a sinistra la porta d'un'altra stanza. Una lampada appesa nel centro manda una fioca luce. V'ha pure una tavola coperta d'un tappeto con sopra libri, qualche utensile da muliebre lavoro, un candelabro con candele accese presso la tavola un seggiolone.

#### SCENA PRIMA

LEONORA sola, abbandonata sul seggiolone leggendo, e Sancia ch'entra dalla sinistra.

LE. Alta è la notte?

SA. Ha già varcato il mezzo.

Le. Ebben, mi lascia.

SA. Nè agli usati offici Vuoi tu che intenda?...

LE. Vanne ... esser vo'sola.

Sa. Il ristoro del sonno Deh non niegar più ancora Alla pupilla stanca... (rientra ond'è venuta.).

#### SCENA II.

#### LEONORA sola.

Tutto più sempre a'danni miei congiura, (alzand.) Stretto carcer mi sono queste mura.

A te, celeste Vergine, (cade in ginocchio) Cui nulla niega Iddio, A te confido supplice
Lo sposo, il figlio mio;
Al loro amplesso rendimi,
Serbali a questo cor.
Madre, tu dèi comprendere (s'alza con ent.)
Il mio materno amor.
(Smorza le candele e va a coricarsi.)

#### SCENA III.

Detta addormentata, ed Omar che dopo breve silenzio entra guardingo dal pianerottolo.

Om. Ella riposa!... Oh del mio seno ancora
Posar potesse il fuoco!...
Ella riposa!... sulle care forme
L'orma apparisce del patito affanno!...
Pur bella è sempre!... così bello è un fiore
Se colpito da gel langue e non muore!...
Oh vivi!... oh vivi!... esser dèi mia!...
Fra le arene infocate del deserto
O all'ombra de'rosetti di Medina
Di questo amante cor sarai regina!...Dovrò ingannarla?... ciò dal fato è scritto,
E servire al destin non è delitto.

LE. Sposo ... mio figlio ...

Ом. Sogna! Si desti... Leonora?

Leonora?... ti desta ...

LE. Chi m'appella?

Om. Omar... son'io...

LE. (precip. dal letto.) Chi?... tu!... cielo!... fia vero!...

OM. È vero... è vero... un tuo fedele schiavo...

LE. Tu mio fedele!... tu d'un empio sire Ministro ancor peggiore?...

OM. Ah no, t'inganni; Qui schiavo, o donna, al par di te son'io... Il tuo dolor dal mio dolor misuro, Al servaggio vo'tòrti... Ciel!... tu deliri ... o nuova insidia è questa? LE. OM. No, ti vo'salva... LE. E dove, e come mai? A me t'affida... mi segui... lo saprai. OM. Le scolte ho compre, pronto un destriero, A me sol noto qui v'ha un sentiero, Finchè la notte regna nel cielo, E tutto copre del suo gran velo, Vieni, fuggiamo, fuggiamo insieme, Altro non restati raggio di speme; Del tuo tiranno dal sozzo artiglio Torna allo sposo, rivola al figlio. (Oh santa Madre... è sogno o vero!... LE. M'è di salute schiuso un sentiero!... Se a te saliva mia prece in cielo Da me disperdi de'dubbi il velo; Deh tu conforta l'alma che geme Muta in certezza si bella speme; Oh madre, salvami dall'empio artiglio, Lo sposo rendimi, donami al figlio!) Ом. O bella martire d'un fido amore Vien meco a stringere tuoi cari al core. Omarre, credermi dovrò al tuo onore?... LE. Ah sento ch'esita ancora il core. Con questo labbro ti parla Iddio, OM. Vieni, felice sarai per me. LE. Lasciami, lasciami al dolor mio, Non oso, ahi misera, fidarmi a te. Bando agli indugi, affrettati OM. Mi lascia... LE. OM. No, Leonora.

| *    | 4.77                                  | 20         |
|------|---------------------------------------|------------|
| LE.  | (Fatale istante!) (battono            | due ore.)  |
| OM.  | A sorgere                             | ,          |
|      | Non tarderà l'aurora                  |            |
|      | Mi segui                              |            |
| LE.  | (Cielo ispirami!)                     |            |
| OM.  | Risolvi ora, o mai più.               |            |
| LE.  | Mai più! dicesti?                     |            |
| OM.  | Seguimi.                              |            |
| LE.  | Bada v'è un Dio lassù.                | (solenne)  |
| a 2. | Ah si fuggiamo involati               | (risoluti) |
|      | A così tetro orror.                   |            |
|      | Conforto avran mie tue lacrime        |            |
|      | In seno dell'amor.                    |            |
|      | (Escono correndo dalla porta del pian | erottolo.) |

#### SCENA IV.

Coro esterno, indi Pietro dalla comune a destra.

Coro Taciti, queti, scorriamo intorno
Finchè alla notte succeda il giorno.
Se veglia, e all'erta la scolta sta,
Fuggire audace nessun potrà.
(s'allontana)

P1. Tutto qui tace ... ella riposa forse ... E riposar debb' ella, s'io mi struggo? ... Olà? ... Nessuno? ... Sancia. Sancia? ...

#### SCENA V.

Pietro e Sancia spaventata ch'entra dalla sinistra con candelabro.

SA. Signore?

Pr. 0 v'è colei?

SA. Corcata.

Pr. Sorga...

SA. Dal pianger stanca...

Pi. Il suo signor l'appella... sorga... venga.

SA. Ah!... (vedendo il letto vuoto)

Pr. Che?

Sa: Deserto è il letto!...

Pi. É l'uscio schiuso! (accorg.)

Oh potenze d'inferno, ella è fuggita!...

SA. Fuggita!...

Pr. (minaccioso) Sì, ma in mano mia è tua vita.

SA. (fugge spaventata dalla sinistra.)

#### SCENA VI.

Piero solo, corre al verone, lo schiude.

Inigo;... olà, soldati, Inseguite, uccidete la fuggiasca... Viva si tragga o spenta a'piedi miei.

#### SCENA VII.

Detto, Omar, Leonora, ch'entrano trafellati dalla porta del pianerottolo.

On. Fa cor... sii forte, o donna.

(chiude dietro se la porta.)

LE. (s'accorge inorridita del re.) Oh ciel!

On. (vedendo Piero.) Tu sei!!

PI.

Si... Chi sottrarvi al fulmine Potrà dell'ira mia? Vo' che tremenda, orribile Qui la vendetta or sia. Non uscirete, o perfidi, Vivi da queste porte... Ora fatal di morte,

Empi, per voi tuonò. (va per afferr. Leon.)

Om. (frapponendosi e brandendo un pugnale.)

Non un sol passo, arrestati;
lo te lo impongo, o sire,
O ti potrebbe un demone
Col braccio mio colpire...
lo l'amo, questa misera,
Rapirla a te volea...
lo sol non essa è rea...
Ch'ella sia salva io vo'.

LE.

Empi non più, svenatemi,
Versate il sangue mio...
Quanto v'esècro, o perfidi,
Vi esècri pure Iddio...
Ei scagli le sue folgori
Sul capo vostro odiato,
E lieta del mio fato
La morte incontrerò.

#### SCENA ULTIMA.

Detti, Cortigiani, paggi, Ancelle e Sancia dalla sinistra, mentre la porta del pianerottolo è aperta a viva forza, ed entra Inigo seguito da guardie con fiaccole.

Omar coprirà del suo corpo Leonora che gli è caduta ai piedi.

Coro Signore a' tuoi cenni qui pronti siam tutti.
P1. Che peran quest'empi, che sieno distrutti.

OM.

PI.

Coro (brandendo le spade si scaglia su Omar e Leon.) Ma no... sia lor vita maggiore tormento; PI. Morran... ma il morire sia atroce, sia lento. Ahi crudo!... spietato!... LE. No, iniquo, t'inganni... OM. Ancora sottrarla io posso agli affanni Sii salva, o infelice... (le pianta il pugnale nel core, poi fa per uccidersi, ma è disarmato da Inigo e da' Cortigiani, mentre Sancia, e le Ancelle soccorrono Leonora.) TUTTI T'arresta... Ella spira!! OM. Sfogar su me solo potrai tutta l'ira. Oh sposo... mio... fi...glio!... LE.

> Qual gioia!... ella muor!... Sia tratto in catene.

THITTE Oh notte d'orror! (Quadro e cade la tela.)

.

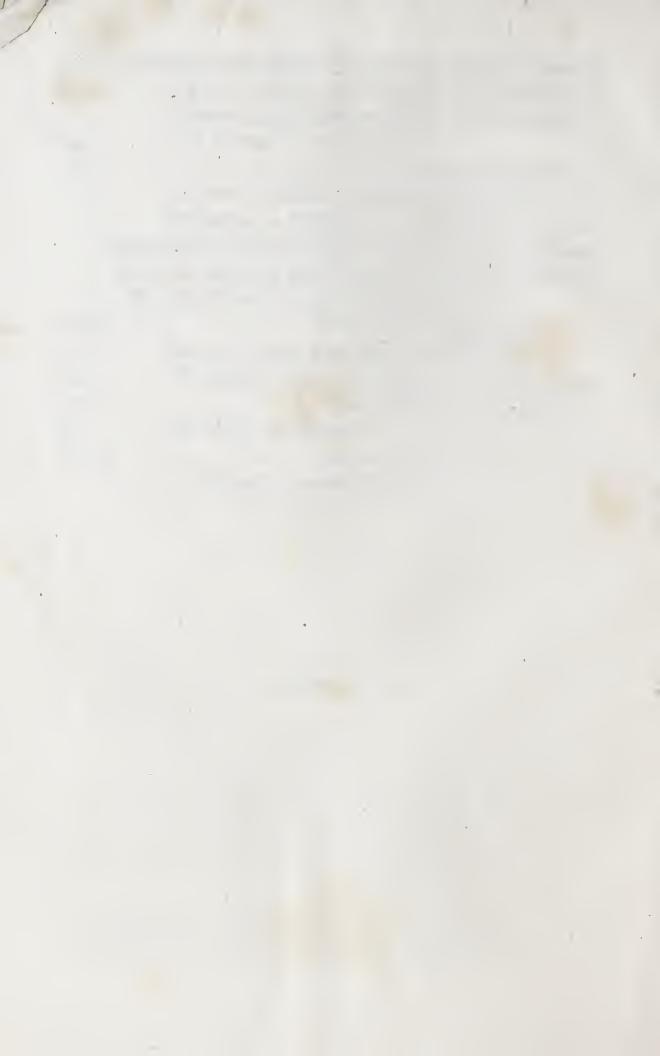

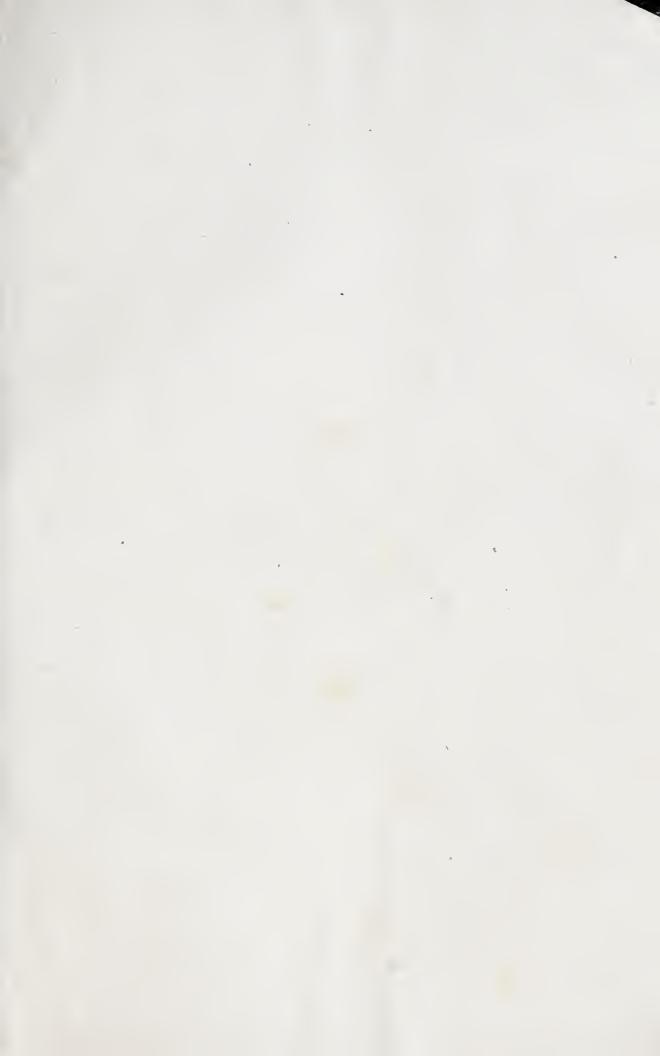





